

## LETTERA

Venuta da Ferrara, laquale raguaglia la Solennissima entrata della Santità di N.S. CLEMENTE PAPA VIII. in detta Città, li 9. di Maggio. 1598.

(on l'interuento dell'Illustrissimi & Reuerend. Sig. Cardinali, Ambasciatori de Prencipi, & Republiche.

ET ALTRI REVERENDISS. SIG. PRELATI
Con infinito numero di Nobiltà Adornatissima.



ROMÆ, Apud Impressores Camerales. 1598.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

ADDITION OF SYPERIORS



ri alle 20. hore S. Santità fece l'entrata in questo modo. Solo il Clero col Vescouo processionalmente andorno sin'alla porta, che è stata fatta nuouaméte, l'ordine su, che entrorno prima i muli có le coperte vno dietro l'altro, con i mulattieri in numero di 85. poi le chinee tutte guarnite, & appresso le valigie de Cardinali con li mazzieri, dietro alli quali seguiua à dua à dua, li gentil'huomini, & forallieri, della famiglia de Cardinali, i quali erano in tato numero che è da stupi re, & ciascuno secondo il grado, & stato loro haucuano fatte liuree stupéde: In vitimo seguiua la famiglia di N.S.al folito, dietro laquale erano li tre Ambascia tori, cioè Francia in mezzo, e Venetia a man dritta, & Sauoia alla sinistra, & poi la Croce; Appresso la Chinea che porta il Santissimo Sacramento, circondata dal Clero con il Vescouo sotto yn Baldachino bianco. Erano poi vna moltitudine di pedoni, come faria Duce de Sauij, 52. Sauij, Dottori, 50. Giouani veltiti di broccato bianco, con cappotti di velluto negro, fodrati di esso broccato, guarniti con tant'oro, & perle, che valeuano affai, tutti con la testa scoperta. N.S. erain sedia al solito Pontificalmente sotto vo Baldachino rosso, & appresso era vinisuo Cameriero, el quale per la strada buttaua de Testoni, & giulij stam-

pati

pati nuouamente, che da vna banda etall' arma di S. Santità, & dall'altra le chiaue, con vna corona d'olive sotto intorno. Sine Clade, & il Popolo ad alta voce gri dauan Viua il Papa, & la Chiesa. Le strade per doue passò S. Beatitudine, che è dui miglia di lunghezza sin'al Domo & Castello, eran tutte parate superbaméte, hauendo ciascuno messo fuori le cose più pretiose che haueuano. Si sono fatti cinque archi di prospettiua, & vna colonna, tutto bello per hauer voluto obedir al commandamento fatto da S. Santità di non sar spese supersue, sotto li quali sono motti belli simi che se li potrò hauere saran con questi.

Si consumo due grosse hore, doue arrivato si sece la solita cerimonia, & S. Beatitudine à cauallo essent do 23. hore se n'andò in Castello che è vicino al Domo, licentiando tutti li Cardinali che sono 28. & li Prelati che seguiuano dietro che sono 65.

L'Artigliaria poi alle muraglie, sbombardaua, li Caualli leggieri con giri & falti, l'Archibugieri con truppi, & la Fanteria in ordinanza fece bellissima mo stra. I tamburi, le girandole, & fochi artistiati, con lumi accesi erano ranti che pareua che la Città andasse à soco, & suste con la batteria attorno. Ni Sigivedendo tanto popolo con tanta sommissione sdaua veramente segno di clementia benedicendo il Popolo. Qua poi sono concorsi tutta la Lombardia, Venetia, & Bologna, ne si può andar per le Stradei Stiamo con intiera falute, & appresso darò maggiora anuiso del progresso. Di Ferrara li 9. Maggiora 98. 1229 mini.

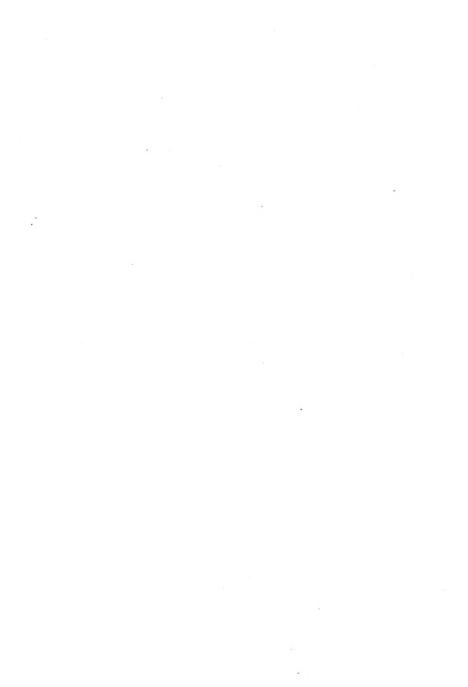

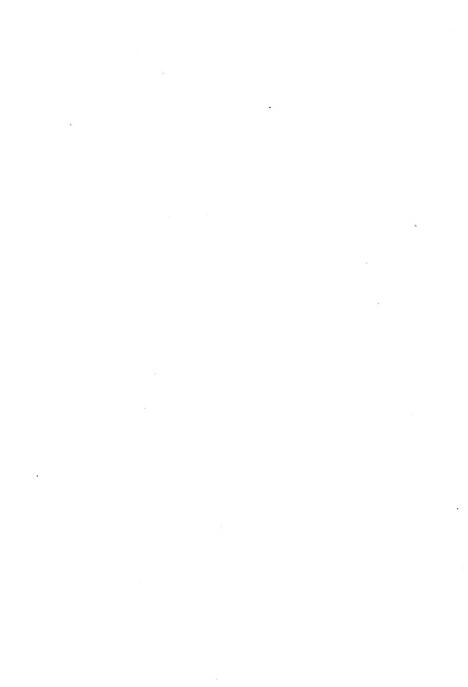

3.58

